# L'AMHISIA RILLANO

Costa per Udine annue lire 14 untecipate; per tutto l'Impero lire 16; semestre e trimestre in proporzione: ad agni pagamento corrisponderà una ricevata a stampa col timbro della Direzione. — Le associazioni si ricevano a Udine in Mercatovecchio Libreria Vendrame. — bettera a gruppi saranno diretti franchi; i reclami gazzette con lettera aperta senza affrancezione. — Le inserzioni cent. 30 per lines.

### GIUOCO

Ahi dell'umano branco
La creta molle e impura
Non s'affinò puranco
Nell'eterna sventura!
Quanti la vergin fronte
Spensierati al suggello
Porgon d'ignobili onte!
Falso profeta è quello
Che d'un'era novella
Preconizzò la stella.

A chi fra le macerie
S' assise bieco e acerbo
E alle vive miserie
Maledicea superbo
Jeri imprecava — Oh adesso
I suoi disdegni intendo:
Stolto ben io non esso,
Io che la man protendo
A stringer l'ombre vane
Di sorti oh assai lontane!

Se un di volgeano i tempi
In barbara vicenda,
Lampi di grandi esempi
Rompean la notte orrenda;
E tra l'urla di guerra
E il cozzo delle genti
Erompean di sotterra
Alte voci e potenti
Gridando all'uomo — Spera
Poichè tua forza è vera!

Or di leoni agnelli

E di ravidi e schietti
Resi ipocriti e belli,
Dove gli antiqui petti,
Dove il superbo spregio
Della vita e la fede
Sono, e il valor egregio
Ch' ebber qui la lor sedo?

Agli altri pompa e gloria,
Condanna è a noi la storia!

Nè coll'avido sguardo
Valse cercar d'intorno
Questo mondo codardo
Si umano in vista e adorno!
Guai se le luci acute
Rompono la magia
Della lucente cute!
Mai tanto vil genia
Palliò la sua sozzura
Di maschera più pura!

Labbri infantili e freschi
Al buffo dei cigarri
Mescono omei Danteschi
E aneddoti bizzarri:
Nature d'eccezione,
Anime senza fondo,
Dan del ciuco a Platone
Se san che il mondo è tondo,
Gonfii cervello e cuore
Di gaz e di vapore.

Ben è giusto il destino
Se mandria tal si perde
Nelle gioje del vino
E del tappeto verde!
Comprendo che dui fiaschi
L'anima lor brisca
Di lezzo in lezzo caschi
Nell'immoral cloaca
Dov' hanno i vizii loro
Un idol solo — l'Oro! —

Stanno curvi e silenti
Al ministero infame
E dagli sguardi intenti
Schizzan le abbiette brame:
Nella strozza il respiro
Serran con avid'arte
Per seguir meglio il giro
Delle fatate carte,
Ed un ardor febbrile
Fa il lor volto più vile:

Là l'osceno desio Le invidie, i bassi istinti Innanzi al loro Dio Cadon supplici e vinti: Tante perverse voglie
Di quei cor di vent'anni
Sologun pensiero accoglie;
Fede, speranze, affanni
Crescono o vengon manco
Per man di thi tien banco.

Là nell'opera brutta
O nell'ignavia imbelle
Ogni virtù si sfrutta
Dell'anime novelle,
E il vizio svergognato
Che un di beveasi a sorsi
Lo s'ingoja d'un fiato
Senza fanti discorsi
In questo di si confesso
Veder qualche progresso i

- Snebbia i timori tuoi,
Povera mente miat
Se disperar non vuoi
La turpe scena obbliat
E tutta in te sicura
Ti leva a quella sfera
Donde all'età futura
L'alma ragione impera:
Per te, che sono allora
Queste villa d'un' ora?

Per te che la discerni

Quella crescente luce

Che verso i Soli eterni

L'Umanità conduce,

Che é mai la breve stanza

In quest' ima vallea?

Lontana rimembranza,

Fioca ed amara idea

Che d'altre gioje ancora

Le gidje tue colora!

se elet met conterproute nero.

in order of the control of the contr

## IL CARNOVALE

PRESSOCIUTIII POPOLI

(Continuations)

Solto un cielo si puro e ridente, in faccia ad una creazione lussureggiante di varietà e di vita, dove l'aere imbalzamato dai fiori della collina accarezza, passando, le valli per portare i suoi profumi voluttuosi fra lo strepito delle sue cento città, fra la corria de' tempi, non poteano i costumi degli italiani notevolmento riformarsi, e sigurare il carattere nazionale.

Oggi, come allora, gli spettacoli fra noi sono

AND CONTRACTOR OF THE PARTY del pari clamorosi 6 brillanti, festeggiati dall'unanime concorso di una popolazione vivace e poetica. classica nell'invenzione de suoi piaceri come è la prima eziandio pell'arti e nelle scienze. Altrove vina sempre una classe di persone cui l'amore dellinteresse, i calcoli commerciali, una filosofia severa e stoica fe sembrare instpida o inferiore all'umana dignità qualunque espressione di pubblica gioja, che non ricordi l'amate cifre, o non si conformi a principii d'una sdegnosa castigatezza: Nelle grandi città d'Italia invece ciascuno dimentica fra i clamori della gioja popolare la sublimità della sua erudizione, l'altezza del grado, le armi incrostato da secoli al suo storico stemma, il corso dei cambii, l'incostanza della banca; giovani e vecchi, ricchi e operali, donzelli e donzelle del grande e del piccolo mondo concorrono a rendere più bizzarre, più gaje e più nazionali le feste carnovalesche. Nessuro vuol saperne di miserie e di alfanni, si spreca volentieri enche l'altimo obolo per un' ora di piaceri senza pari; la borsa è deserta, i mercanti di mode assediati dietro le loro trincee non possono ricusare danaro in cambio di un nastro; non v'è che temere pei flessibili proseliti di Mercario; la confrattazione è universale, continua, il dinaro quasi coll'elettrica scintilla, sfuggito da milioni di mani, lia visitato ogni città, ogni abitante; nessuno ha avuto il prarito di farne un deposito, un oggetto da muséo: meltetevi puro la maschera e accorrete sulle piazze, sorgenti delle vostre ricchezze, oggi: per impazzire fra le grida assordanti e le pittoresche scene delle mascherate, domani per lucrare sulla gioja comune, voi non ci perderete mai nulla. L'ebbrezza del piacere nonha più limiti; sono chiuse le comere, gli ufficii; gli nomini di legge, deposta la cravatta magistrale, al braccio d'una elegante mascheretta girano le feste facendo opportuni commenti ed aggiunte al trattato del matrimonio; i letterati aguzzano il loro intelletto per comporre; spiritosi, e none spiritosi epigrammi, i giornalisti non fanno che scrivere delle feste, de' teatri, e delle stravaganze carnovalesche. Le sale da ballo sono gremite di danzatori, maschere, bellimbusti e pacifici ammiratori. S'inventa ogni mezzo abile a procurarsi l'indispensabile argento, ogni riflesso è sovenchio, il santo Monte di pietà, come il tempio di Giano, s'apre più che mai fra la chiusura generale. La folla composta sotto miserabili cenci, o sotto splendidi costumi di ogni età, d'ogni nazione, ricordati dalla storia, inventati dalla favola o dal capriccio, stipata, strepitante, costretta, s'aggira, si confonde, s'incalza: quindi i frizzi lanciati all'orecchio con una nora calunnia, od in beaumot, un avviso, un appuntamento, una parola d'amore. L'effervoscenza cancella ogni memoria del passato, l'entusiasmo, la illusione non lasciano avanti al mortale, così spesso oppresso dalle miserie, che questo presente d'incanto, di voluttà, questo Eden dei sogni celesti, che v'innamora, v'innebria, vi realizza un istanto

la poesia dell'amore, la vita del romanzo, e dopo avecvi affascinati termina fra lo squallote e la verita del di delle Ceneri. - La storia ricorda la magnificenza, il lusso, la varietà delle feste alla Corte degli Sforza, ma se andava allora famosa Milano e destava l'ammirazione d'Europa, anche a di nostri gareggiava di splendore e di brio nel Carnovale con Roma e Venezia; e la facchinata sarebbe degna di Giovan Galenzzo, e non le negherebbe certo un posticino fra le meraviglio di Tortona. - Sempre frequentati da numeroso concorso di cittadini, dall'andare e venire di splendidi coochi, d'eleganti cavalieri, sono in Milano il lungo e vastissimo corso, i pubblici giardini. Il popolo accorso sui bastioni, che sono uno de' più magnifici luoghi di diporto d'Italia, passeggia volenteroso lungo ombrosi viali, e lieto s'asside a banchettare su' tappeti di verzura, o al rezzo d'ameni boschetti. Nelle feste di Carnovale tutto il mondo di Milano ingombra il corso, lungo il quale sfilano le carrozze e numerose comparse di mascherate caratteristiche e fastose, e i pubblici giardini nel mezzo de' quali il grandioso edificio isolato a tre facciate apre la sua gran sala da ballo per il popolo, a ordine jonico co' suoi vasti portici inferiori e lo eleganti tribuno al di sopra. Sui bastioni il Circo d'equitazione schiude alla folla desiosa di piaceri il suo teatro diurno, e mentre ciascuno intreccia balli nazionali in quel vastissimo recinto, e qualche zerbinotto fuma tranquillamente il suo cigaro al caffè del Circo, divertendosi colle maschere che vanno e che vengono, esce la facchinata. Con essa si rappresentano i Vallegiani del Lago Maggiore, che in Milano si buscano il giornaliero alimento. Quelli che compongono la facchinata sono persone bennate, che appartengono ad una congrega d'incerta origine, nota sol da due secoli, detta la Magnifica Badia. La Società ha statuti, cariche, il suo abate, il cancelliere, il poeia. Ogni individuo porta un nome bizzarro e caratterístico, affetta il dialetto del contado che finge, adotta una foggia di ballo propria di quel paese e le costumanze nazionali di quello. Tutti vestono un abito di panno bigio con giubboncino e calze dello stesso colore grigio, hanno pure il cappello ornato di grandi e ricchi penacchi, donando al costume mascherato una tinta pittoresca e hizzarra. Allacciano alla cinta un grembiale con diligenza ricamato in oro ed argento, rappresentando simboli e figure alludenti al mestiere, o carattere mentito. Completa il travestimento un sacco, che tengono alle spalle, e al viso una maschera di rame che con squisitezza modellata raffigura fisonomie oltremodo nuove e capricciose senza togliere la varietà e la natura della finzione. Qualche volta aggiungono le armi feudali della Badia, il gonfalone del comune, cestelle adorne di piume e di fiori, in mezzo ai quali gli arnesi da facchino, e in altre vagamente vestiti adagiarro bambini figurando i facchinetti del sodalizio. = Cullata all'ombra de' marmorei ayanzi

d'una esterninata potenza, avvezza ad essidersi sotto la tomba degli Scipioni, a spingere lo sguardo sotto le volte dei portici del Coliseo, a intrattenersi nel Campo Vaccino, la popolazione romana ha ricevuto con le idee elementari il retaggio del genio e della splendida grandezza de'suoi antenati. Dovunque spinge lo sguardo s'ammaestra delle loro virin, ogni passo che mova per le sue piazze e per le vie, fiancheggiate dai grandiosilminusolei, le sembrera vedere rizzarsi uni ombra illustre a ricordarla le glorie d'un secolo scomparso sotto la polve che calpesta, non potrà non udire la voce misteriosa e solenno ripercossa dall'eco degli anfiteatri e de templi come lo squillo di tromba guerriera, o i clamori del trionfo, e ne avrà una lezione, un esempio, una memoria, un eccitamento a un pensier generoso. E perció che il popolo di Roma, entusiasta ed artista, ama le braccia conserte al petto stare lungh ora meditabondo nel Circo agonale o nel Foro Trajano e di scorrere immerso ne' suoi pensieri la via de Sepolcri e passare sotto l'Arco di Tito, ed è perciò che vuole spingere i suoi cavalli liberi dan cavalieri alla dirotta pe' Circhi e pel Corso, e gli talentavano le silenziose congreghe fra le macerie e il mistero del tempio della Concordia, consacrato dalla memoria di Cicerone e di Catilina. Nel Cornovale i punti più deliziosi della gran città si convertono in un vasto teatro: il corso è la scena, l'antica e moderna architettura le decorazioni, ognuno spellatoro ed atlore. Un moto, un pensiero di letizia generale s'impossessa degli animi; tutti accorrono tratti dal bisogno di godere e di accomunarsi nella gioia. In un clima come quello delle nostre città del Mezzogiorno la riflessione non può resistere al brio, alla vivacità che caratterizzano gli abitanti: a Roma l'antichità fa pensare, il cielo la fremere di gioja. Quasi un'ora dopo il mezzodi la campana del Campidoglio dà il segnale all'uscila delle maschere. Il luogo di convegno è il Corso, là sfilano al passo in mezzo al riso universale della folla ai fantastici costumi dei pazzi, delle pagliacette, all'incrociarsi delle batterie zuccherate dalle finestre e dalla strada, i dorati equipaggi della nobiltà tratti da quattro e da sei cavalli, ornati di nastri e sonagli, guidati da cocchieri vestiti da arlecchino, accompagnati da staffieri in abito da pulcinella. I modesti equipaggi della borghesia percorrono le linee laterali; sono escluse le cavalcate dal posto libero in mezzo alle carrozze che vanno e che vengono, riservato alle maschere. Altre in costumi da selvaggi, altre con una magnificenza incredibile rappresentano i fatti dell'antica storia e le più belle favole niltologiche, altre i paesani figurano di Tiberi e di Sabiaco. altre le vere e le false villanelle d'Albano, quelle riccamento ornate di merletti, vestite di tessuti ricamati in oro ed argento, questo del più bello ornamento che può dare il cielo del loro caro paese, la beltà e la freschezza; ciascuno geitando dal suo

canestrino e fiori e confetti. Talora le mascherate sono: condotte da ricchi cocchi e seguite da molte persone di corteggio, talora i ricchi preferiscono Lecostumi da pulcinella, e non è raro raffigurare in un leggiadro giardiniero che servendosi del suo dialetto invia colla galanteria d'un nomo avezzo al grangmondo rose e camelle, frutti e dolci e odorosi viglietti alle belle che dai balconi non osano rifiutarli, e un elegante dandy sotto il cappello di paglia il delicato visetto d'un amabile contesse. Per otto giorni i Barberi corrono l'arringo, la testa coronata di piume in mezzo al popolo che, come attori, li fischia e li applaudisce, e questi intelligenti animali, consapevoli dell'interesse che laro presta il pubblico, usano ogni stratagemma ondo altraversare e superare gli avversarii, farsi acclamare vincitori dal Governatore di Roma assiso sotto il suo haldacchino, e farsi pagare una pezza di stoffa o di brocato in premio dalla generosità di Israelio. Una cosa particolare nel Carnovale di Roma sono i moccoletti. Dopo l'Ave Maria della sera di martedi grasso ogni Romano accende una bugia o una candella e va al Corso, al Corso gremito d'una folla al parossismo d'una pazza allegrezza, risplendente di migliaja di lumicini agitati, come un mobile cielo popolato d'astri brillanti, o come le cime lucenti dei flutti in un mare sconvolto dalla tempesta, coll'andeggiar delle masso tumultuanti, assordanti d'urli, di fischi, di grida rotto e compatte. Tutti cercano a vicenda spegnere il moccoletto dei vicini e accendere il suo; e la parola d'ordine in hocca a tutti è: S' ummazzi quello che non ha il moccoletto! perche ha detto un autore: A Roma di Carnovale nessuno, ragionando, può essere saggio, senza fare un insulto alla follia di tutti. E mentre la notte nei saloni risplendenti d'Alliberti, le maschere, i balli d'agni specie, tutte le brillanti società continuano il Carnovale in mezzo alle svariate melodie delle due orchestre, e nei teatri Argentina e Apollo all'opera succedono i veglioni, i danzatori ai filarmonici, nelle osterie e ridotti il popolo balla con leggiadria la nazionale e furibonda Saltarella, come a Napoli ogni Lazzaro sul golfo, o all'ombra del Vesuvio, balla la Tarantella quanto le ballerine del teatro S. Carlo.

Del Carnovale di Venezia, della Corsa delle gondole, ove gareggia la prontezza de' gondolieri nella più elegante maniera vestiti, dei fischietti indispensabili, dei campanelli delle mascherate dei Chiosotti, Napoletani bizzarri, degl' illustrissimi, dei veglioni alla Fenice tutti sanno. Ognuno di voi conosce l'affollarsi delle maschere e dei zerbini in mezzo al passeggio danzante del Ridotto, ha veduta la Piazza S. Marco, i ceffè, le Procuratie negli ultimi del Carnovale, disputati dall' onda pressante d'un popolo folle di gioja, prediligendo fra i mille costumi sotto cui si traveste le bante e i domino della Serenissima. Chi non ha sentito in mezzo a un orribile baccano qualche paroletta ben dolce

sfuggita da un labbro velato di trinn? chi non s'è rivolto per mirare un amabile sorriso troppo scrupolosamente coperto, se una deliziosa manina finamente guantata ha stretta passando la sua, ma che l'irrompere improvviso d'esecrabili mascherotti nel suo vortice avvolse assordandolo di maladettissimi fischi? Immagine vora dell'illusione soflocata dallo strepito incesssante della realtà che ci circonda. Il Carnovale di Venezia è una fantasia popolare ricordando alcune ore un'antichità gloriosa, tradizionale, cara alla popolazione, perchè troppo vicina per essere scancellata dalla memoria. Anche sotto i Dogi v'erano Regate, di più un Bucintoro sul quale il capo della Repubblica ammirava lo spettacolo unico, nazionale, brillante per la concorrenza, la splendidezza, la letizia, l'interesse generale, e la magnifica scena che lo decora, succedevano muscherate e balli, e i Senatori nel ducale palazzo, nelle loro ricche ed ampie tonache rosse, invitavano alla danza aristocratica de' tempi le dame adorne di gemme, di seriche stoffe vestite, sulla cui bianca fronte s'ergevano in varie guise le altissime parrucche gentilizie.

Lorenzo de' Medici introdusse in Firenze le mascherate, i trionfi, i canti carnovaleschi. La Toscana gareggia coil'altre città d'Italia nella vivacità, nelle feste popolari; come si tempi del Magnifico oggigiorno liete schiera di giovanetti, vestiti alla foggia dei contadini delle loro colline, intuonano villereccie canzoni lungo le vie, get+ tando dolci e confetti alle Signore dei verroni e dei cocchi, ricevendo viglietti profumati o pezzi di zucchero dei cestelletti eleganti delle gioconde figlie dell'Appennino. Da poco cessò l'uso del giuoco del Calcio nel Carnovale. Allora due schiere di giovanotti destri e gagliardi si disputavano a vicenda l'onoro di far passare oltre all'apposto termine un pallono di mediocre grandezza. Così la gioventà Etrusca, oltre al diletto, addestrarsi e rendere più robusto il corpo anche col piacere voleva.

(continua);

G. LAZZARINI

#### SAGGIO DI POESIA TURCA

Quanto era cara un giorno la voce del Bengali! La sera nell'ora in cui il sole tinge di porpora il mare dell'Indie il Bengali cantava.

Al suono della sua voce il geloso usignuolo taceva — le farfalle commosse posavansi ai fiori, che inebbriati a quel canto si aprivano, e quando dall'alto de' cieli la rondine peregrina, sontiva il melodioso cantore — meravigliata calavasi obbliando il suo viaggio — obbliando la patria!

Il Bengali amo una gentile rosa-bianca sbucciata appena — egli canto per essa — di una voce ora dolce e triste come una preghiera — ora vivace e gaja come una speranza.

Il Bengali diceva:

lo conosco molti fiori vaghi e seducenti, rossi come il corallo, azzurri come il cielo, fulgenti
come le stelle — molti chini sopra lo specchio
delle fontane, altri nascosti all'ombra de' boschi, altri che fioriscono sulla sponda del mare
il cui profumo segue da lunge il marinajo che
lascia la riva.

Ma il fiore odorato che guarda il mare — la misteriosa che si nasconde nei boschi — la vanarella che si specchia nelle fontane — sono tutte meno belle di te, mia gentile rosa-bianca — Amiamoci, caro fiore, perchè senza il tuo amore il Bengali si morebbe.

La rosa-bianca rispondeva tremando — E le tue ali?... l'uccello vola ... Il fiore ... Ahi-

I cuori innamorati non hanno ali! il Bengali rispondeva.

Vieni a me, disse la rosa i . . .

Venne la notte — il cielo rischiarò i loro amori con tutte le sue stelle, e fino al domani il zeffiro profumato cullò delcemente la rosa ed il cantore dell'aria.

Ma ai primi raggi del nuovo Sole la rosa moriva ed il Bangali piangeva.

Genii dell' etere — pregava — toglietemi per sempre la voce armoniosa che mi avete data, e fate che la mia gentile rosa-bianca viva ancora un altro giorno!

No! mormorava il fiore morente — canta canta Bengali! tu mi hai amata — non sono io felice? Tanti fiori sulla terra muojono senza essere stati amati giommai — Addio addio, ricordati di me. Duemille anni sono passati dopo la morte della rosa-bianca e fino da quell'epoca il Bengali non ha più cantato!

La sua voce non è più che un lamento! Il suo cuore non è più che una memoria!

R.

#### ELOTTOLE

Gaudeamus igitur — La quistione orientale — Il corriere della vittoria di Sinope — Nuovo modo di procurare avventori ad un albergo — L'Anti-Corset-Club — L'esame del corista.

In Carnovale bisogna ridere e non seccare il prossimo o con aneddoti finanziarii o con arlicoli di statistica, come avete falto voi nei vostri ultimi numeri, bello il mio frottoliere. Gaudeanus igitur; parlateci di danza e di musica, di feste e spassi, e non venite ad intronarci le orecchie di turchi e russi o di cose che non c'interessano un fico secco.

Ma i russi e i tarchi, signori miei, sono oggimai divenuti articoli di moda tanto che danno fino da fare alla polizia come lo prova la bizzarra storiella che sono ora per raccontarvi. Tommaso e Biagio due lavoratori di conciapelli sedevano in una bettola della Citè di Parigi, dove col Costituzionale alla mano disputavano di politica e di affari esteri. — I turchi sono stati fregati ben bene a Calafat, dice Tommaso; e Biagio soggiunge: Al contrario i russi sono stati acconciati per il di delle feste; leggi e vedrai che 2500 russi restarono sul campo di battaglia. - Sia, risponde Tommaso: ma appunto perchè restarono sul campo, il campo è loro e così pure la vittoria. — Ma non sai che restare vuol dire morire, e che perciò quei 2500 russi passarono nel maggior numero? -Senti, Tommaso, io non sono filologo, ma so che i russi stanno saldi come la muraglia chinese e quindi non potrai darmi ad intendere che restare in questo caso equivalga a morire. - Ma e perche, Biagio mio, prendi tanto la parte dei russi ed anche con un controsenso vuoi dare addosso a quei poveri turchi? - Gli è, o mio Tommaso, ch' io sono un quasi-russo, dacchè io ho a casa una graziosa cugina, il di cui santolo è nativo di Mosca. — E tu vuoi prenderti tanto a cuore quei russi che non mangiano che candele, e dare addosso ai turchi che bevono il cassè e sono profumati d'essenza di rose! - I cosacchi mangiano le candele, ma non i rassi. — Cosacchi e russi, ti dico, e le mangiano collo stuppino. E se una volta verrai invitato a pranzo da tua cugina, vedi bene che, senza che te ne accorga, non la ti faccia mangiare l'arrosto unto di sego. - Lo scherzo parve a Tommaso un po' grossolano e pensò di rispondervi con un pugno sonoro che colpì il naso di Biaglo: questi alla sua volta ruppe la bottiglia in muso a Tommaso, e tutti e due la finirono avanti l'uffizio di Polizia, dove il rappresentante della Turchia fu condannato a pagare una multa di 25 franchi, ma la pagò volentieri perchè almeno almeno si aveva cavato il gusto di dare al mangia-candele la parte sua.

Ma noi, o lettori, abbiamo un bel ridere, noi che scherziamo colla penna in mano, mentrechò sul teatro della guerra si agisco da tulto senno. Le due armate combattono fieramente, e che l'imperatore Nicola metta non poco peso sulla guerra e sulla quistione d'Oriente lo si ha da un aneddoto che si racconta per Pietroburgo, e ch'è riportato tra gli altri da un foglio viennese. -L'uffiziale che il principe Mentschikoff aveva spedito a S. Pietroburgo annunziatore della vittoria di Sinope non aveva lasciato alcun mezzo per arrivare il più presto che fosse stato possibile, ed appena arrivato fu presentato all'imperatore, nelle mani del quale depose il suo importante dispeccio. Lo Czar, che voleva leggerlo a tutto comodo, fece entrare nel proprio gabinetto il corriere, il qualo vinto dalla stanchezza aveva ceduto al sonno, sic-

che l'imperatore, finita la lettura, ritrovò l'uffiziale che dormiva in piedi. I mezzi ordinarii non valsero ad isvegliarlo, e lo Czar con quella intelligenza psicologica che tanto in lui si decanta, ebbe ricorso ad un mezzo straordinario e disse in tuono forte e rozzo: Olà i cavalli sono pronti, o signore i Questo espediente giovo, l'uffiziale si scosse e lo Czar compiacendosi della di lui sorpresa gli domandò quale fosse il grado occupato da lui nell'armata. Sentito ch' era Capitano soggiunse : , lo vi promuovo qui in sall'islante: voi sicte tenentecolonello: abbracciatemi. a L'uffiziale stupito ub bidi, dopo di che l'imperatore gli bacio una guancia, e la barba del corriere da quel di a questo punto rimase intonsa, per non profanare col rasolo la faccia consacrata dalle labbra dello Czar.

'I nostri vecchi dicevano che la fortuna arride ai suoi figli anche allora quando dormono, e questo proverbio andò letteralmente avverato nel corriere della vittoria di Sinope. Altri cui la fortuna non arride spontaneamente si sforzano di tirarla per i capelli, e di questa rischiosa e difficile impresa un bel saggio ha lasciato a questi di uno studente della università di Berlino. Era egli affezionatissimo ad un birraio, il quale per ditro non aveva che scarsissimo numero di concorrenti. Lo studente si mise in capo di ravvivare il concorso e per tal uopo ricorse ad un espediente di nuovo genere. Fece inserire nel foglio d'annunzii un avviso come e qualmente la signora tale, vedova ricca e non brutta, dotata, fra le altre virtu, d'una rendita di 6000 talleri all'anno, sarebbe disposta di dare la sua maño a chi avesse questi e questi requisiti, e si presentasso entro 15 giorni con una lettera sotto la direzione A. Z. ferma in posta. Fioccarono non a diecine ma a continaia le lettere di offerta, e lo studente rispose a ciascheduna invitando il candidato di ritrovarsi per il tal giorno alla tal ora nella birreria dell'amico dove la dama si avrebbe data a vedere. Per ogni candidato era destinata un'ora diversa, per ogni candidato prescritta una bibita differente e gli aspiranti che stettero in aspetto ed in aspiro ore ed ore, vuotarono non poche bottiglie di Cognac, di Sciampagna, di Lunelli ed altri vini prelibati. L'oste stupiva di tale frequenza e lo studente frattanto col suo modesto bicchiere di cerevisia godeva dei buoni affari cho faceva, almeno per quella giornata, il suo amico, e del naso lungo col quale vedeva l'uno dopo l'altro partire gli aspiranti beffati e condannati per soprapiù nelle spese.

Londra è la capitale dei Club, abusivamente essa è riguardata come una città di negozianti e di banchieri, ma propriamente parlando, Londra è una città di Presidenti e di Segretari. Tutti i cittadini di Londra, fuori dell'età minore, sono di diritto membri di diversi Club. Le mogli credono che i mariti vadano alla Borsa, e invece essi si recano al Club dove parlano di tutto e non si occupano di nulla. Vi sono dei Club politici dove

si beve dell' Ale e del Porter alla salute di tutti. Vi sono dei Club letterarii dove il busto di Bullwer è coronato di rose a similitudine di Anacreonte in casa di Policrate, tiranno di Samo: vi sono poi dei Club musicali dove alcuni Cokneys suonano il tam-tam e l'officiale davanti un uditorio che beve il the. Tutti questi Club popolano la città dal West End a Palimali. Essi non sono divertenti, ma in compenso non sono neppur nuovi. Il bisogno di qualche nuovo Club si faceva genoralmente sentire.

Allora fu inventato l'Anti-Corset-Club. Tutti i membri di questa filantropica istituzione fecero giuramento sopra una stecca di balena di combattere con tutta la forza dei loro polmoni i le fascette, i husti, le cinture e lutto ciò che tendo a comprimere la vila della donna. Voi ivedete bene che l'idea non è inglese. Leggete la storia e troverete che i Greci furono i primi a metter fuori questo programma, che nel secolo passato ebbe l'approvazione anche di Gian-Giacomo Rousseau. Io non so capire come Rousseau si potesse occupare di fascette da donna. Certamente l'abuso del corset può influire sinistramente sulla salute delle donne — e specialmente di quelle che si lasciano tiranneggiare un poco troppo dalla moda. D'altronde se si lasciasse che la natura potesse agire a seconda dei suoi capricci, avverebbe spesso che l'occhio rimarrebbe disgustato alla vista di certi spettacoli, che forse non potrebbero andare a genio neppure al Presidente dell' Anti-Corset-Club. Troverei ben fatto che in questo Club si tollerasse almeno un husto — nient'altro che un semplice busto a favore delle donne. Ma ciò che vi ha di più singolare nei regolamenti organici dell' Anti-Corsel-Club si è ch'egli è composto unicamente di persone appartenenti al sesso mascolino, di modo che toccherà agli uomini di portarsi a verificare se la tale o la tal'altra signora abbia addosso un Corset stretto alla vita in un modo contrario agli statuti della Società. I posti d'ispettore in questo Club devono essere molto ricercati. E un fatto però che se lasciamo fare quest'inglesi, che spingono l'igiene fino agli eccessi, vedremo quanto prima crearsi una nuova Società, la quale per ottenere la definitiva abolizione dei calli non permetterà più alle signore di portare gli stivaletti, ma ordinerà che vengano accettate delle paniofole rosse, e di una capacità non comune. Quindi per evitare le flussioni e i mal di denti, verrà ingiunto al sesso femminino, ogniqualvolta deve uscire di casa, di cuoprirsi il naso e le gote con una camicinola di flancila. O igiene! igiene! dove ci condurrai?

Man-kau-tah-yooka-gazet è il titolo di un giornale teatrale, (così racconta lo spiritoso Sca-ramuccia) che si pubblica a Canton — titolo, che, tradotto nella nostra lingua, significa press'a poco Gazzetta che dà le notizie calde. — Questo giornale esce una volta ogni tre anni; per cui ve-

dele liene che il titolo è proprio a suo dosso — è una specie di Cometa in forma di giornale. La proprietà di questo periodico triennale appartiene all'impresario del tentro comunale di Canton, e lo dirige il bidello d'orchestra. E cosa ci trovate di strano? Nei nostri paesi fanno da giornalisti i contrabbassi, i tromboni, e perfino gli accordatori di pianoforti, e perchè non potranno farlo nella China i bidelli d'orchestra?

In un numero del Man-kau- tah-yooka-gazet abhiamo trovato un articolo piuttosto interessante, per quanto può essere interessante un articolo di giornale. E il rendiconto dell'esame di un corista, che concorreva al posto vacante di primo corista di spalla. A Canton questo posto è una specie di dignità, ricercalo non tanto per il lato lucrativo, quanto per i rapporti onorifici. Il primo corista di spalla è quello che ha l'obbligo di allungare i fiati alla prima donna, quando li abbiacorti; di reggere in punta di piedi il tenore, quando deve prendere un là di petto e di stringere la guaina dei calzoni al basso profondo quando mugola nelle note di pancia. - In quei paesi allorquando i bassi sprofondano nella profondità delle note basso le più profonde, si suol dire che cantano di pancia - come noi diciamo di pelto, o di testa. Io mi lusingo che quanto prima questa fraseología significantissima verrà adottata anche sui nostri teatri; è vero che la parola — di pancia, ha qualche cosa del ventriloquio, ma troviamo che la frase rende bene l'idea. La carica di primo Corista di Spalla è a vita - come l'ergastolo per i furti violenti; e quand'uno viene a mancare per altra causa indipendente dalla sua volontà, occorre rimpiazzare il posto nello spazio di tempo il più ristretto possibile. Ora questo posto è toccato a un certo Scik-teu-yss-piosakos-dyncky (il casato lo omettiamo per brevità) e siccome per vero dire l'iesame fece molto strepito, l'impresario volle pubblicarne il rendiconto nel suo gionnie. Il rendiconto è preceduto da alcune disposizioni disciplinari per i Coristi in genere — e noi ne offriamo un saggio ai nostri lettori. Art. 1. È proibito ai coristi di presentarsi sul palco scenico con le mani pulite. Art: 2 Resta victato formalmente a tuiti i coristi delle nosire scene di cantare intuonali - le note giuste sono proibile come le pistole corle in tutto il circondario della ribalta, Art. 3. Il corista dovendo per un caso qualunque nominare l'orchestra, dirà sempre ucchestra - come termine vezzeggiativo - e se occorre nel discorso la parola proscenio si farà un debito di proferire parascennio, vocabolo più omogeneo alla lingua del paese. Art. 1. È proibito ai coristi tanto tenori, baritoni che bassi nella prima sera di recità di masticare sul palcoscenico semenze, pinocchi, castagne secche e altri commestibili più o meno tascabili - sotto pena in caso di recidiva di trovarsi sequestrati nella persona e nei legumi

che possono avere addosso. Art. 5. È proibito di scritturare delle coriste che non sieno in caso di constatare di aver passato i 60 anni — o che non presentino un visuale capace di rintuzzaro gli appetiti un poco troppo lascivi dei provinciali che vanno per la prima volta al teatro ecc. ecc.

#### IL CASOTTO

# Ad Jacopo dott. Flumiani a Trieste

Neppure una riga sul Casotto! La Compagnia equestre del fratelli Guillaume da ancora rappresentazioni nel Casotto? Si balla al Casotto? - Si, dottore amico, il Casotto esiste tuttora sulla Piazza del Fisco, e per guarantirsi dall'incendio ha pagato la polizza d'assicurazione, e sotto la calca di molte centinaja di piedi e di gambe neppure una tavola si è smossa. Il Casotto esiste, vuole esistere : ha sfidato la bora e la neve, ha sfidato le velleità del restaurato Tentro Sociate e della Sala Manin, si è proclamato il primo rappresentante della democraziache centa, balta, fischia e schiamazza; è divenuto nella attuale stagione carnevalesca il convegno più puediletto delle maschere, dei muscherotti, delle sartorolle, dei gulanti e delle dame democrutizzate. I patetici mariti conducono le loro cariasime metàal Casotto: con pochi centesimi si pege il divertimento, si paga il palco... l'illuminazione a gas impedisce i chiaro scuri (?) ... il violino del signor Casioli e gli strumenti de suoi compagni, fanno muovere cento e cento gambe! E prima del ballo la Compagnia Guillaume da le sue roppresentazioni davanti al colto pubblico, che per due settimane credette ad un' ultima, settimana che ha sucora da venire! Ecco i fasti del Casotto, le sue melamorfosi; prima corrono i cavalli e quelli ammaestrati all'alta scuola fanno le loro giravolte . . . poi da dae scalette di legno discendono ballerini e ballerine per gittersi sull'arena mutata in pavimento da sala da ballo,

E il giornalismo tace? E il Casoito non ebbe pur ancol' onore di un' ode saffica? Elet amico, il giornalismo nelle miserie presenti non trova grandi cagioni di riso. Il giornalismo ha il dovere di cooperare alla moralità pubblica; e mentre le famiglie dell'artigiano abbisognano di polenta, il giornalismo non può approvare cho chi ha meno si diverta più, e le nore stre feste da ballo ormai sono troppe. Gli spettacoli popolari banno la loro poesia; ma il volcre circenses quando il pane manca od è scarso, sembrami follia. Ad ogni modo gli Udinesi sono gl'idolutri del walzer de ballino pure!

E a Trieste come va? La sala del Teatro Mouroner e il. Ridotto vantano tanti trionfi come il Casotto? Il valore del l'Augusta ha influito niente sul buon umore? — Addio.

#### CRONACA SETTIMANALE

In Francia si è fondata testè una associazione che ha per iscopo di dare a mezzadria ai villici poco o nulla tenenti degli animali utili, come buoi vaccho perore è suini, praferendo così a quei topini un mezzo di immegliare la loro condizione economica, di aver i mezzi di lavorare e di concimaro la terra, salvandoli ad un tempo dalle mani rapari degli usurai. Mereò questa associazione il numero degli animali più necessarii all'economia agraria s'aumentò in proporzione dei mezzi che si ha di nutririi. Inoltra gioverà a promuovere la coltura dei foraggi, perchè l'associazione si obbliga di largire al villici le samenti di questi, servirà a migliorare le schiatte degli animali, in quanto che l'associazione possede stalloni e tori e merini delle più belle razze per la propagazione delle bestie date a inezzadria.

La relazione, da cui abbiamo tolto questi cenni, concluide con dire, che se in ogni Comune si attuasse questa associazione gli avvantaggi economici-agricoli che merce casa si impetre-rebbero sarebber immensi. — Se mui l'associazione agraria friulana dovesse trapassare finalmente dallo stato di desiderio a quello di fatto, ciò che non osiamo sperare che sia in picciol tempo, noi le facciamo raccomandate queste associazioni in quanto che abbiamo per certo che queste sono il mezzo migliore per avvanzare la patria agicoltura, sopperire al difetto degli animali utili che tanto nuoce all'economia della nostra Provincia, e sopratutto il compenso più efficace per cessare l'epidemia pellagrosa che mena cotanta strage fra i poveri braccianti delle nostre campagne.

A Mulhous, in Francia, si sono costruite giù cento grandiose case ad uso degli operai. La costruzione di questi edifizii che fu promossa con tanto fervore del governo francese, recherà grandi avvantaggi all'igiene, alta economia ed alla morale di questa classe tenta benemerita della Società, poichò in novelle dimore gli artieri ritroveranno quelle condizioni di agintezza e di salabrità di cui difettano gli antichi abituri in cui finora furono dannati a stentare.

In una delle maggiori piazze di Amsterdam si sta costruendo un gran Pulazzo di Cristallo destinato all'esposizione annuale dei fiori, ned è a maravigilare se il governo si grava di tanto spendio, poiche la coltora dei fiori è una delle più grandi industrie dell'Olanda, mercè cui entrano ogni anno in quel regno parecchi milioni di lire.

Anche il grave giornale del Débats accenna con lode all'isituzione della scuola agreria nel Seminario di Udine, e la voti perchè l'esempio dato del zelante nostro Arcivescovo sia imitato auco dai prelati di Francia. Se, coma vogliamo sperare, i voti di quel giornale saranno esauditi, la scuola agraria del Seminario di Udine non tornerà solo a vantaggio di una Provincia, ma riuscirà giovevole anco agli Stati contermini si nostrali che forastieri.

La Società reale per l'incoraggiamento della coltura del lino residente in Londra ha tenuto testè una pubblica seduta. Dal discorso pronunziato in questa adunanza dal Presidente risulta che, mercò gli sforzi della Società, l'industria del lino fece in questi ultimi anni mirabili progressi a tale, che la rendita annuale di questa industria agricola aggiunse l'agregia somma di 50 milioni e mezzo di franchi. — Saputo questo non merà difficile il credere che tutte le fabbriche di tela godano una grande prosperità.

Il Municipio di Bologna si è teste occuputo dei mezzi di attuare i begni e la ginnastica a beneficio della popolazione di quella città, e specialmente dei giovanetti. Queste due istituzioni dall'antica sapienza riguardate d'incalcolabile utilità igienica e sociale, e dai moderni tanto trasandate e neglette, furono raccomandate anco nella nostra città, e noi un di allettava speranza di vederle recate in effetto, ma pur troppo furono pii voti e mere parole, null'altro!!!

Anche ad Amieus si è istituita da più anni una Società che ha per iscopo di rimeritare con onorificeuze e con premii gli artieri più probi e più operosi, ed anco in quest'anno colebravasi, in cospetto alle Autorità civili ed ecclesiastiche di quelta città, una festa solenno pella distribuzione di quei premii. Se in tutte le nostre città ci fosse una istituzione consimile siamo persuasi che i nostri artieri sarebbero più onesti e più solerti di quello che il sono.

La Commissione di Beneficenza di Cambray ha istituito dei premii di temperanza, i quali vengono erogati a quei padri di famiglia, che essendo dediti al vino ed si liquori spiritosi, fanno prova di correggersi di così abbominevolo vizio, come a quelli che sempre si serbarono sobri e temperanti.

È morto Silvio Pellico.

Un farto de nuovo genero è avvenuto nella sela del tribunste di prime istanza di Firenze destinata alle pubbliche udienze criminati. Alle ore 10 è stata aperta la sala istessa; i
giudici sono entrati in seduta: chismala la prima causa, a
giunto il momento di procedere all'esame dei testimoni, il
presidente ha invano cercato il crocelisso per deferire il giuramento: una mano profana se no era impadronita nel breve
intervalto in cui l'usciere, dopo avere aperta la sala, se ne
assentava per entrare in camera di consiglio onde precedere,
secondo il rito, i giudicanti nel loro entrare in udienza.

Goldoni e le sue sedici commedie nuove. Tale è il titolo di una commedia originale del dottor Paolo Ferrari di Modena, che ora si dà con gran successo in molti tentri d'Italia. L'anno scorso premiata dal henemerito Gionasio drammatico di Firenze, ci volle più d'un anno, innanzi che una compagnia l'acquistasse. Ora la compagnia Dondini l'ha rappresentata per quattro sere a Venezia, è per 8 consecutive a Torino: e pubblico è critici si accordarono in tributare all'autore i più grandi elogi.

Qual era l'albero della scienza del Paradiso? Questa quistione, mai sciolta sinera, certo dottor Stowell si pro pone ora di sciogliere con delle note ad una nuova edizione del "Paradiso perduto", di Milton. Il frutto proibito nel paradiso era... il labacco, ed Eva, per aver famato, fu scacciata dat paradiso.

#### Avoisi

Gio. Battista Andrea Cocolo negoziante di Vini e. Liques ri in piasta S. Giacomo N. 820, oltre al noto Assortimento di Vini di Francia, ed altri, tratti la maggior parte dalle rispettire origini, si è in quest' anno provveduto (sal consiglio di alcuni buon-gustanti) unche delle prime e più scelte qualità, come sono nello Champagne il Bouzy il Crème de Bouzy ed il Grand Imperial, nel Bordeaux il vero Chateau Lafite ed il Blanc Hacet Sauterne, nei Vini di Spagna il Old Madeira, Xeres, ecc. ecc.

Inoltre nella presente totale mancanza dei Vini spumanti d'Asti e Prosecco, si è egli provveduto d'una qualità di Vino Chumpagner, di si mite prezzo da essere non solo ora sostituito alli spumanti suddetti, ma d'essere anzi in ogni tempo a questi preferito, ogni qualvolta si valuti l'inconveniente della feccia che i Vini d'Asti e Prosecco contengono sempre per difetto della loro fermentazione.

Un tale Assortimento quindi effrendo, colla preva del confronto, la conoscenza della diversità di merito d'uno stesso
Vino, ed il comodo della scelta fra la disparità de' prezzi,
prestasi così opportunemente per ogni classe dei Signori Consumatori; ai quali credo non sarà discara una tale mennione, ande rincorarsi di quando in quando e riforsi, per così
dire, con una buona bottiglia del Vino invero poco gradevole
che bevesi generalmente in questo sfavorito anno di Bacco.

Oltre i suddetti Vini in bottiglia, il Cocolo ne tiene di comuni in botti, ed ha segnatamente del Vino di Samos vecchio di perfetta qualità ed a prezzo discreto.

L'Orticoltore Nicolò Bugno detto il Veneziano trovasi bene provveduto di fiori per formare Bouquels tanto semplici come lavorati a disegno, e molti fusti trovansi già apparecchiati nel suo Negozio in Piazza Contarena, e si pregano i Signori a dare le commissioni a tempo onde essere bene serviti.

#### GAZZETTINO. MERCANTILE

Udine 3 febbrajo — La passata quindicina il prezzo medio del Frumento sulla piazza di Udine fu di a l. 23. 82 allo stajo locale (mis. metr. 0,731591); Granoturco 18. 14; Segale 14. 78; Avena 11. 73; Orzo hrillato 28. 66.